# L'ALUMSIA BRILLAIO

# LA SCENA EUROPEA

Abbiamo sott' occhio la più nobile parte del mondo destinata dalla Provvidenza a stanza dell'uomo e a lavoreria materiale e morale di lui per il perfezionamento della specie e del vivere civile. Il contorno del quadro rappresenta mari solcati da navi e da battelli a vapore che rapidissimamente trascorrono senza paura de' scogli, de' venti e delle tempeste; il fondo rappresenta continenti intersecati da fiumi, abbelliti dalle limpide aque dei laghi, e a cui monti e colline fanno bella corona. Sui mari e sul continente vediamo l'uomo europeo nell'ardore della sua attività, superbo della scienza a cui squarciò l'antico velame, signore di molteplici arti che gli assicurano il dominio della natura. Egli con l'occhio dell'aquila mira il creato, ne discerne le minime parti e nella sua mente costruisce quella sintesi sublime, per cui si fa accorto di partecipare alla vita di milioni e milioni di fratelli ed ha la coscienza d'un'alta predestinazione. Le di lui parole affidate ad un filo elettrico varcando lo spazio colla rapidità del pensiero, trovano corrispondenza di amorosi o sdegnosi sensi in ogni punto di terra abitato da uomini civili. E i fremiti di un' anima generosa, gli acuti dolori che opprimono l'esistenza degli individui e delle società, sono scuola ed esempio agli spettatori lontani e alle generazioni bambine o fervide di giovinezza.

Ma, perchè nessuna azione umana sia priva di ntilità, fa d'uopo abituarsi ad un'analisi che di sovente sarà causa di cruccio e di scoraggiamento, fa d'uopo vedere le figure che più distinte appariscono sul quadro che ho descritto del mondo europeo. Il fondo del quadro è assai bello; città popolatissime e dove le arti hanno consecrato sui marmi le patrie glorie, borghi ricchi di fabbriche e di fondachi, paeselli leggiadri adorni di ville, di vigneti e di oliveti, una varietà di favelle e di stirpi, uno scambio di affetto e di merci, un assiduo movimento che invita a letizia l'animo degli spettatori. Il fondo del quadro è bello, eppure l'uomo che pensa, l'uomo che non s'appaga della parvenza di felicità e di progresso ma chiede il perchè delle cose, fissando lo sguardo sulla scena della società europea contemporanea, non può rallegrarsi nell'intimo suo e mostrare sul volto un giocondo sorriso.

Può dirsi che prosperi la civiltà in un paese,

sia pur ricco di beni materiali, abbia pur in esso culto ed altare il genio delle arti belle, se in questo paese non si gode il massimo de' beni, la pace? Che è la civiltà se non il modo di coesistere degli uomini consentaneo alla dignità dell'individuo e senza che tale dignità sia offesa dagli abusi altrui? Ora nell'Europa veggiamo pur troppo pullulare qua e là passioni estreme, veggiamo uomini malcontenti della propria condizione privata e civile nodriro nel petto invidia e livore contro quelli ch' eglino chiamano i beniamini della società, e li udiamo pronunciare parole di sangue contro chi ha il dovere di infrenare le intemperanze d'ogni colore. Immemori di quella legge che presiede all'umana vita, della legge del piacero misto al dolore, i contemporanei sembrano insofferenti d'ogni ostacolo naturale od artificiale all'adempimento de' propri desiderii, con ansia frenetica seguono una larva ingannatrice che loro sorride e poi s'invola e poi torna a sorridere, ed ha nome felicità. Le moltitudini evangelizzate da sedicenti savj dimostrano il desiderio di mutare la propria condizione: non sanno se ciò è possibile umanamente, se ciò appagherebbe i loro voti, ma vogliono mutare. Da ciò l'azione di certi Governi benefica e bestemmiata per annientare l'effetto di improntitudini perniciose, da ciò quell'incertezza di eventi, quell'inquielezza di animo ch'è un inciampo al progresso logico dell'Umanità. Principio disorganizzatore del civile consorzio sono le passioni estreme, e il voler essere felici rende gli uomini più sventurati mentre non lo sarebbero obbedendo alle supreme leggi della natura.

Da un punto all'altro d'Europa a questi ultimi tempi si manifestò la prepotenza delle passioni tiranne del cuore umano. Furono desse che animarono le destre ad atterrare quanto il lavoro de' secoli aveva edificato, furono desse che disconoscendo i dettati della morale e sociale filosofia fabbricarono utopie, le quali abbellite di colori poetici tormentano l'animo ed eccitano desiderii insaziabili. Una società non può prosperare se non nella pace, e l'interna guerra del cuore è assai più pericolosa della guerra coi cannoni e coi fucili.

Spettacolo invero miserando fu quello a cui c'invitarono i contemporanci! La moltiplicità delle leggi, la nascita e la morte subitanea di un sistema, la mobilità degli individui e delle cose non indicano forse che i rapporti di un uomo coll'altro uomo, e degli uomini colla società intera non

sono per anco cerli e sicuri? E finche ciascuno non rientra nella sfera de' suoi diritti e doveri, si crederà possibile la continuazione dell'opera dell'incivilimento, di cui noi europei meniamo cotanto vanto?

La penna de' giornalisti e molti libri di economia e di politica hanno celebrato le istituzioni. inglesi. Ma non udiamo noi forse ogni anno, ogni settimana, ogni giorno i lamenti delle classi laboriose che nei meetings gridano contro l'ingordigia di certi fabbricatori, contro l'inumanità di quella aristocrazia del denaro che nei tre Regni ha in sua mano il potere? In oggi non leggiamo forse che in Inghilterra v'ha un' agitazione di lavoratori, che y'ha una lega de' mestieri contro le cupidigie del ricco, il quale dai sudori e dalle lagrime di una moltitudine ricava il lusso della sua famiglia e la sorgente de' propri piaceri? Questa sproporzione tra la ricchezza sfondata di pochi e la miseria dei molti è contraria alle leggi della civiltà; la somma de' piaceri da una parte e la somma dei dolori, e null'altro che dolori, dall'altra sono contrarie alle leggi della natura.

Tali sproporzioni non esisteno in altri punti d' Europa così pronunciate come in Inghilterra. Però sulle bandiere de malcontenti si vide scritto diritto al lavoro, parole le quali esprimono che i sudori dell'operajo non ricevono quel compenso per cui egli possa sperare di campar onestamente e sudare per lunghi anni; su quelle bandiere fu scritto di associazione, il che indica che la classe de fortunati della società gravitano sulle classi laboriose e che queste hanno uopo di associarsi per reagire - oppure parole che indicano il tristo predominio delle passioni ed il bisogno di educare le moltitudini all'oporosità, alla pace, alle virtu private o civili. Dunque finchè noi scopriremo in Europa tali sintomi dissorganizzatori, non potremo unirsi al coro de' gridatori dell' incivilimento, perchè la civiltà è il risultato delle forze individuali e sociali sviluppate armonicamente.

Concludiamo. Sul bel suolo di Europa, malgrado un progresso scientifico ed artistico che fara maravigliare i posteri, noi dobbiamo lamentare qua e là preponderanti le passioni sulla ragione, la malafede sull'amor de' fratelli, il bieco egoismo sul patriottismo. Il fondo della scena è bello, ma pur troppo v'hanno gruppi e figure umane che sulla fronte ostendono lo stigma del dolore, ovvero dei trasordini e dei vizi più abbietti. Faccia Iddio che in questa bella parte del mondo finalmente tutti i Popoli s'accolgano sotto lo stendardo della pace, alla cui ombra solo possono crescere e svilupparsi l'amore dell'ordine, l'attaccamento al domestico focolare e un nobile sentimento di carità verso l'universa famiglia umana.

C. GIUSSANI.

# ECONOMIA PUBBLICA

## Le Ghiacciaje

Tutto il mondo è in progresso. Le arti sontuarie, economiche, industriali della odierna civilizzazione diffondono oggimai dappertutto la loro benefica influenza. Anche le popolazioni di campagna ne cominciano sentire il generale impulso. Tutti i Comuni contano adesso i loro medici salariati, mentre pochissimi una volta n'erano forniti. Ai medici è ora affidata la sorveglianza e la cura della pubblica igiene e de' singoli infermi. - Parecchi Comuni, almeno i più popolosi, sono già provveduti eziandio di un esercizio farmaceutico, che sta aperto nel loro centro, per soccorrere prontamente a' singoli morbi, che si sviluppano o serpeggiano nei rispettivi circondarii: e bene sta, chè la pubblica salute viene così sussidiata più davvicino nelle occorrenti bisogna, ciò che non era una volta. - Per francare la società dall'invasione dell'arabo vajuolo, che fino a tutto il secolo scorso menò tanta strage nel popolo, si è diffusa e inculcata dovunque la insizione della linfa vaccinica, invenzione sommamente umanitaria dell'immortale Jenner. - E di acque potabili e di molti altri argomenti igienico-economici si sono tutti provvidamente arricchiti, per tutelare la pubblica salute ed alleviare la massa del popolo dalle tante molestie, ond'è di sovente bistrattata.

Ma un sentito bisogno, una comune mancanza dobbiamo noi, medici di campagna, singolarmente lamentare, ed è la deficienza in pressoche tutti i Comuni campestri di Ghiacciaje opportune alla somministrazione, durante la stagione del caldo, del ghiaccio bisognevole per la cura degli infermi e pei diversi agi della vita, che si fanno oggimai sentire anche negli abitatori di villa. È perciò che rivolgiamo per esso la parola alla filantropia ed all'efficace patriottismo de' singoli Comuni o Comunisti, perchè provvegano, come che sia, anche a quest' uopo, resosi pressochè indispensabile dalla prepotenza dell' uso.

In due modi si può, con poco dispendio e con evidente vantaggio, attuare l'erezione di questi serbatoj, o a carico comunale o a spese di una privata società. Sì nell'uno che nell'altro caso ciò non sarebbe che un lucroso prestito od antecipazione di dinaro. Due o tre Comuni limitrofe, e di piccola estensione, potrebbero concorrere per una Ghiacciaja sola, da erigersi in un centro comodo a tutti; e ciò tanto per risparmio di spesa, quanto perchè in una vasta cisterna e in grandi masse si conservarebbe viemmeglio, che non in piccole, il ghiaccio depositato.

Riguardo alla scelta del sito ed alla costruzione tecnica di codesti serbatoj glaciali non è qui luogo nè scopo di parlarne; ci basta solo per adesso convincere il popolo della loro convenienza ed utilità, onde ne abbracci la massima e ne in-

carni il progetto, adesso specialmente che a siffatta raccolta l'occasione è propizia (occasio praeceps). E difatti qual vantaggio non può arrecare in pronta propinazione del ghiaccio nelle febbri migliari? Non è riconosciuto oggimai dalla maggior parte de' medici il farmaco più efficace e potente per conquidere e debellare questa proteiforme affezione? Ed ora che si va, pur troppo, estendendo a tutte parti delle nostre Provincie, e quà e là ne ripullula sempre qualche caso, non sarà cosa utile, per non dire necessaria, la pronta applicazione di questo benefico soccorso? E senza le conserve comunali, qual sciupio di dinaro e di tempo per procacciarsi da lungi il ghiaccio, e qual discapito nell'insidioso andamento del morbo migliare? Un medico lombardo scriveva che la maggior parte de' casi di febbri migliare, sviluppatisi nel suo paese (Bagolino) nell'inverno e nella primavera del 1850, mercè il ghiaccio unitamente agli altri soccorsi terrapeutici, vennero condotti a felice guarigione. E quelli, all'incontro, che scoppiarono nella state successiva, ebbero un esito infausto. Ciò si attribuiva all' assoluta mancanza del ghiaccio, che più non si rinveniva ne sui monti, no nelle situazioni più alpestri, notando che il paese non era provveduto della tanto, necessaria Ghiacciaja (Gazzetta medica italiana - Lombardia 1.º novembre 1851 pag. 386).

Ciò stesso si dica della numerosa famiglia delle altre febbri epidemiche, gastriche, tifoide, puerperali, che serpeggiano nel popolo durante la calda stagione, e che trovano un refrigerio in così fatto soccorso. – Ned è a tacersi del morbo-cholera (che Dio tenga lontano) il quale esige tanto scialaquo di ghiaccio, ove fosse per rimetter piede nelle nostre contrade. – E le flogosi acute del cervello, della spina dorsale, dei visceri addominali, e le omorrogie attive, e le alte operazioni di chirurgia non trovano nel ghiaccio un valido

e pronto sussidio?

Nelle ore della grand'afa canicolare, qual ristoro non trae ognuno dall'uso moderato del ghiaccio nelle limonee, nelle bibite acquose, nella birra o nel vino stesso? — E que' Comuni che in tempi estivi difettano di acqua potabile, e deggion ricorrere a fonti limacciose e impure, qual mirabil vantaggio e per l'igiene pubblica e per la pubblica economia non ritrarrebbero da una vasta conserva di ghiaccio eretta nel proprio centro? — Arroge che e carni e pesci e latti si preserverebbero più a lungo dai calori estivi pegli usi domestici dentro a codeste cisterne glaciali.

Da tutto ciò chiaro risulta, che la conserva e lo smercio del ghiaccio tornerebbe assai proficuo così alla impresa come alla pubblica igiene. – Leggesi nell'Alchimista Friulano (7 dicembre 1851) che il traffico del ghiaccio negli Stati-Uniti d'America produce, da poco tempo in qua, tali guadagni da arricchire non ch' altro ogn' anno il solo porto di Boston di ben quattro milioni di franchi. – Aggiunge lo stesso istruttivo periodico non escavarsi colà le Ghiacciaje nella terra, come fra noi, ma costruirsi sopra suolo di pietre, di mattoni o di legno, difendendole dalla potenza dissolvente del calorico estivo, mercè un cumulo di segature di legno. - E, per un esemplo nostro, dirò, che in tulto il territorio di Feltre pativasi una volta difetto di Ghiacciaje, dovendo ricorrere, in caso di bisogno, alle valanghe nevose o alle conserve naturali di ghiaccio nei burroni dell'alpe vicina, con grave difficoltà e dispendio de' committenti. Un filantropo cittadino di Feltre ne fè, da pochi anni, costrurre una nel seno della sua patria, la quale, oltreche vantaggiare il benemerito imprenditore ed i suburbiali paesi, riesce ora di vero comodo ed utile a quell'ospitale e gentile cittadella, così bene progressiva e nella cultura dello spirito e negli sviluppi commerciali. - Vogliano e i Comuni foresi imitarne il nobile esempio! -

FACEN.

# RIVISTA DEI GIORNALI

Il geniale Umorista di Vienna, G. M. Saphir, inseriva nel primo numero del suo giornale un Articolo profondamente sentito ed assai spiriloso intitolandolo: Nuova carta di disimpegno. Riconoscenti alla gentilezza colla quale Saphir accettava il cambio dell' Alchimista, crediamo di dargli un segno della nostra stima, e di ben meritare dei nostri lettori, facendo loro, per quanto il genio delle due lingue il consente, in una libera traduzione gustar le betlezze di questo

### SALUTO AL NUOVO ANNO

Un anno ha dodici mesi e trecento e sessantacinque o sessantasei giorni - ma che mesi e che giorni? Sessanta di questi sono i giorni della canicola, e gli altri non sono buoni neppur per i cani: sono giorni di termine o di scadenza, giorni d'affitto o di rendiconto, di protesto o di nozze!

Si dice entro un anno, e questo è l'anno pieno e rotondo; ma v'hanno pur degli anni che sono puntivi ed acutangoli, e chi collo stinco v'inciampa si rompe la gamba.

.... Augurare il buon anno è perciò una pazzia; e se voi mi direte che auche la pazzia è un bene desiderabile, vi risponderò, che il desiderare per questo non cessa d'essere una follia.

E quale in fatti più pazza cosa, e quale più strana contraddizione dei desiderii e dei buoni augurii che si fanno vicendevolmente gli uomini? Si desiderano lunga vita e studiano poi ogni via d'abbreviarsela l' uno all'altro; si desiderano buon riposo e non lasciano l' uno all'altro un momento di pace; si desiderano buon appetito e cercano di amareggiar l' uno all'altro ogni boccone; si desiderano buona salute e mettono poi tutto in opera per farsi intisichire a vicenda.

Ella è una osservazione dolorosa ma vera, che ogni lingua ha più voci pei mali augurii di quello che sia per i buoni, e che il vocabolario della fortuna è magro e sottile, laddove quello della disgrazia è composto di cento abbieì. Per desiderare fortuna e prosperità gli uomini non posseggono che un formolario solo; ma per caricare di mali angurii sono ominentemente geniali, e dotati d' uno spirito d'invenzione del tutto proprio, e nuotano in una straripante ricchezza di neologismi. Ove si tratta di garantir l' avvenire, la prosperità e la fortuna non può dare in pegno neppure il suo nome; la disgrazia, anche senza pegno e senza ipoteca, mantiene assai più di quello che promette.

Che cosa è il Capo d'anno? Il giorno dell'obito, in cui si portano a sepoltura i cadaveri dei desiderii e delle speranze dell'anno passato. E in questo giorno di tumulazione e di disinganno che cosa fanno gli uomini? si desiderano un nuovo approvigionamento di morti pel capo d'anno venturo.

Accompagnati all' Umorista, lettor mio caro, e scendi con esso per un momento nelle catacombe del tuo cuore. Numera le speranze che in quest'anno hai portate a sepoicro, i desiderii calati nella tomba della rassegnazione, i progetti ed i piani che andarono a finir nella fossa della mala riuscita. Conta le aspettazioni tradite ed i disinganni, sia nelle cose sia negli uomini, e dovrai poi convenire che nello scorso anno non fosti che l'infermiere de' tuoi sentimenti, ed il guardiano de' pazzi pe' tuoi pensieri e le tue speranze. È in capo all'anno tu seppellisci i tuoi morti, onde far luogo a nuovi pazzi ed a nuovi ammalati!

Entrando nell' anno nuovo gli uomini si fanno l' uno all' altro dei complimenti, appunto così come si fanno cerimoniose salutazioni e profondi inchini al salire nella carrozza dei morti 1).

Un anno? che cosa è un anno? È un capitolo tolto dal libro della vita di un uomo. Ma questo libro della vita che cosa è? Esso dovrebbe veramente essere l' Avviamento o la Guida ad una vita avvenire; ma in fondo altro non è che un pacco di Calendarii, ammassati colla eterna monotonia degli stessi giorni di festa e di digiuno, degli stessi santi un po' singolari \*\*), e dei medesimi di delle ceneri e del perdono d'Assisi.

La vita è un libro di cui gli uomini în monte sono le lettere, e gli uomini grandi le iniziali o majuscole. Ma in questo libro trovate rovesci, e molte lettere sghembe spuntate o rotte; e il destino, censore dell' opera, ne ha tagliati i pezzi più belli. Voi con avidita lo leggete da capo a fondo, ma quando con assidua fatica siete pure una volta arrivati ai termine, oh l'allora vedete d' un colpo d' occhio tutti gli errori di stampa da cui quel libro è bruttato!

In questo libro della vita i sospiri sono le virgole, i gemiti costituiscono i segni di pausa, le lagrime i due punti, ed i gridi d'angoscia i punti di esclamazione. La prefazione è intitolata l'Infanzia e promette molto, ma quanto più il filo della storia si allunga, tanto più quella diviene insulsa e nojosa.

E se volete pure con qualche diletto leggere in questo libro e non annojarvi, dovete andare al rovescio e ritornare dal fondo alle prime pagine, le quali appunto con-

\*) Allude questo passo all'usanza di Vienna dove le salme dei ricchi vengono, con apposito treno, ed in una carrozza di gala, trasportate con molta pompa al cimitero. tengono le più dolci reminiscenze e le felicità del passato. Ma ahi che il presente lega spesso coi nodi delle disgrazie il passato, e vi toglie barbaramente anche il solo ed illusorio piacere, quello di scartabellar nelle pagine! E allora il libro vi pesa tra mano e vi cade sulle ginocchia, e voi lo leggete a capo chino e cogli occhi grondanti di lagrime.

Se non che il pianto non dura eterno, e viene finalmente l'amica dalla falce adunca. Con un colpo vi batte il libro fuori di mano, e lo getta nell' uffizio di correzione ch'è il purgatorio, donde uscirà, col tempo, in una seconda e bellissima edizione, riveduta, migliorata e purificata dall' eterno autore.

Questo dunque è la vita: un libro che consta tutt'al più di 70 capitoli, e questi non troppo ameni e piacevoli. Ed a fronte di tutto questo gli uomini avranno ancora la matta voglia di venirsi incontro l' un l'altro nel cape d'anno, e desiderarsi reciprocamente il bene di un nuovo Capitolo?

Desiderarsi! oh se gli uomini almen sapessero che cosa si possono o debbono desiderare a vicenda! lo per me non saprei che cosa desiderarvi, o lettore, perchè non so, neppure che cosa volessi desiderare a me; anzi non so, non so neppure se vi sia al mondo una cosa che possa dirsi desiderabile \*).

O forse che tale sarà la Salute? ma la salute è un tesoro del quale non si conosce il pregio se non che quando è perduto e si riacquista.

Forse la Ricchezza? ma la ricchezza, ch' è un pajo d' ali negli-anni della fervida gioventù, non è poi che una gruccia negli anni della vecchiaja.

Forse la Fortuna? ma la fortuna altro non è che una bella menzogna, attorno a cui noi facciamo giorno e notte la ronda, ansiosi e tremanti che la verità non la desti, e non ci apra gli occhi ad un disinganno crudele.

Forse la Gloria? ma che cosa è la gloria? è una sonnambula che cammina sulle alture vertiginose della vita umana: guardatevi dal chiamarla per il suo vero nome, giacchè in allora precipita al basso.

Forse l'Onore? ma l'onore è una certa cosa che con un colpo di pistola si la sparire e ricomparire, come al giuoco dei bossoli; è una cosa che si mette in effigie colà dove non esiste in natura.

O sarà forse desiderabile il dono della Poesia? ma Dio buono! che cosa è la Poesia? È un raggio di sole che indora tutti i fiori della vita, senza coglierne un solo.

Dunque lo sarà l'Abbondanza? Msi nò, perchè questa non è che il fiume di confine tra la prodigalità e la miseria.

Forse dunque lo sarà l'Amicizia? Abimè! neppur questa, perchè ai giorni nostri i molti amici non servono che a rovinare i dabbene che di loro si fidano; così appunto come a rovinare la legge nessuno da maggior opera dei tanti e tanti legali.

Ma dunque che c'è da fare pel nuovo anno? che cosa posso desiderare a' mici colti lettori ed alle mie amabiti

<sup>\*\*)</sup> Santi singolari o bizzarri si chiamano proverbialmente gli nomini strani, che tutto fanno e vogliono a modo loro.

<sup>&</sup>quot;) Mi sarei dispensato, potendolo, dal riprodurre questo giuoco di parole, in cui l'effetto prodotto dalla monotona ripetizione del verbo desiderare lascia freddo il lettore, e l'arguzia va zoppicando. Ma questo passo non si poteva ommettere perchè è il legame dei susseguenti; e d'altra parte convicue conoscere i grandi ingegni anche dal lato di quelle piccole debolezze, du cui neppure ad essi fu dato di andare esenti del tutto.

leggitrici? - Due cose, io credo, che sono di gran lunga al di sopra di tutte le altre: Amone a Buon Umone.

Ah sì! che dio conservi nel vostro cuore un cantuccio per ricovrarmi l' Amore, e nelle vostre tasche un posticcino da mettervi un poco di Buon Umore! Chi è sempre di buon umore e sempre ama, quegli è felice davvero.

Provatelo e ne resterete persuasi da voi medesimi.

Lo spirito non aggrinzisce ed il cuore non invecchia. Se voi vi sforzerete ad essere di buon umore il buon umore verrà, e se voi cercherete di amare e riuscire amabili, sarete amati dagli altri.

Non vi lasciate sgomentar dagli anni, se sono troppo avanzati, perche non mancano alla Gioventà i sastituti, e questi sono la discrezione, la costanze, la rassegnazione, la tenerezza e l'abbandono all'amore ed al bene altrui.

Ne maggior caso dovete fare del vostro aspetto esteriore, per poco bello che sia, perchè a far le veci della Bellezza serve la salute, lo spirito, il buon umore, l'arguzia od altro, e- le donne in genere preferiscono una robusta bruttezza ad una bellezza imbecille.

E se ad onta dei vostri sforzi non ritrovate Amore, metietevi nullameno in mente d'essere amato, e lo sarcte. Già in fin dei conti non è che illusione per illusione, e le plù grandi disgrazie che possono intravvenire a chi ama si riducono a due: quella di non essere amato, e quella di esserlo. La seconda è forse grande al par della prima, perche nei casi estremi finisce col matrimonio.

Amore adunque e buon Umore. Per il cuore non v'ha prescrizione legale nè ora di precetto, e l'Amore è un impiego al quale potete aspirare anche dopo passati i quarant'anni.

E così dite pur dell' Umore e della buona luna. Essa è una donna che vuol essere corteggiata, alla quale conviene sacrificare molte attenzioni e lunghe preghiere e caldi sospiri, e poi finalmente cha cede e vi cade in braccio,

PROF. BART. DOTT. MALPAGA

### **CURIOSITÀ**

Il trasloco della residenza di Luigi Bonaparte dal palazzo dell' Eliseo a quello della Tuillerie ha dato occasione al seguente molto dei Parigini, che viene riportato dall' Umorista: » Louis Napoléon, voulant quitter l' Elisée pour les Tuileries a partagé ainsi la garniture de son foyer. Il a donné: le balai, a l'Assemblée; le soufflait, à la Constitution; la pincette, à la police; le feu, a l'armée, et la pelle au peuple! » - Non meno bizzarro di questo motto è l'indirizzo d'adesione della Commissione municipale di Mions (Isère) a Luigi Bonaparte che porta la soprascritta: » A Sua Maestà il graziosissimo Signore, Signor Presidente della Repubblica Francese. »

L'opera italiana nel serraglio del gran sultano ebbe nello scorso mese un successo fortunatissimo. Nella sala delle chalische era notte perfetta, ma i lazzi del buffo mossero tanto al riso la schiera di quelle Belle, che riusci loro impossibile di tenere i veli all'ordine e di conservare quell'incognito rigoroso ch'era stato ordinato. Il signor Donizzetti, direttore della compagnia e fratello del celebro compositore, stava durante la rappresentazione vicino al Gran Signore, onde spiegargli il significato delle varie scene che si venivano rappresentando.

Nel Teatro della Vienna la compagnia Rasimi apriva a questi giorni il corso delle sue rappresentazioni, di giuochi americani, i quali per altro non andarono troppo a sangue all' umano e geniale Redattore dell' Umorista. » Fino ad ora (così egli nella sua rivista retrospettiva, detta anche il Gambero settimanale) fino ad ora si diceva in Germania che gli uomini partoriscono ed i bruti gettano i loro figli; ma in queste rappresentazioni ginnastiche noi abbiamo potuto accertarci che anche gli uomini gettano i loro figli. Il signor Rasimi dotato d' un agilità spaventevole giuoca alla palla coi proprii figli, e fornisce così una riprova che anche gli uomini si possono gittar via o rigettare con tutta facilità. Assistendo a queste rappresentazioni abbiamo anche avuto occasione di persuaderci, quanti celebatari e quanti uomini senza figli vadano oggigiorno al teatro. Certo gli nomini che colla smania dell' ebbrezza mentale applaudiscono a questi givochi, che ad ogni istante minacciano di rompere il collo a dei poveri figliaoli, devono almeno essi stessi essere senza figli. E quello che più sorprende si è di vedere fra la turbo degli spettalori anche delle Dame, le quali spettano al sesso tenero, di fibra irritabile e di sentimento esaltato, e sdrucciolano poi in uno svenimento se il loro cagnolino cade per accidente o dal soffà o da una sedia, e si danno perfino la cura di moltiplicare i legnetti della gabbio, affinchè il loro canerino possa saltare più facilmente e senza rompersi una zampetta. Ma viva Dio! questi esseri sentimentalissimi devono essere seuza figli se possono freddamente assistere, ed andare in estasi allo spettacolo snaturato di un padre che giuoca per aria i suoi figli, come un biricchino di piazza getta per aria i soldi nel giuoco di croce od aquila. » Mi piacque di riportar questo passo perchè è vero e sentito profondamente, e forma un commento alla deplorabile istoria occorsa giorni fa nel teatro Malibran di Venezia, dove due sventurati acrobatici pagarono colla vita un doloroso tributo a questo arrischioso e disperato mestiere

Un gabelliere inesorabile su certo quello che, per mancanza di danaro, non permise alla regina Vittoria ed al principe Alberto di passare la barriera. Carrozzavano soli nelle vicinanze di Windsor, e giunti ad una casetta daziaria, e non avendo seco neppure un penny con cui pagare il pedaggio, dicesi che trovassero un esattore tanto inflessibite che, richiamandosi sempre al regolamento ed alla consegna avuta, li costrinse di ritornare al castello per altra strada e con un giro vizioso di più di due miglia. Questo satto, se vero, è un' argomentazione a Majori ad Minus e può consolare lo spiritoso Florean dal Palazz, pella storia del campanello di Porta Aquileja (V. l' Alchimista N.º 2, cose urbane)

L'uomo più vecchio del mondo vive a Grenville nell' America settentrionale ed ha nome Rowlei. Conta niente meno di 187 anni, ed è tuttavolta sano e di buon amore. Vengono a lui dappresso lo Scozzese Kentigera e l'etracz Czarten d' Uogheria, ciascheduno dei quali è arrivato all' età di 185 anni.

Il busto della contessa Du Barry si trova esposto nel Louvre nelle sale del Museo della moderna scoltura. Autore di questo busto, eseguito in marmo, è lo Scultore Pajon (1730-1809), e la contessa Du Barry una delle più l'amigerate bellezze dei tempi di Luigi XV. Darò nel prossimo numero dell' Alchimista una Storia annedota, che farà conoscere questa donna, e la sua bizzarra avventura colla contessa Du Tonneau.

# CRONACA SETTIMANALE

Dall'opera inglese del signor Walkins sull'uso della telegralia elettrica in America compendiamo i seguenti cenni: + 1 fili telegrafici agli Stati-Uniti sono sempre allo scoperto, e non solo nelle campagne, ma enco lungo le contrade principali delle città, quindi si possono vedere sulle vie di Boston, di Baltimora, di Nuova-York eo. ec. Il rig. Valkius chiama quindi ridicolo e dennoso l'uso di seppellire i fili telegrafici come suolsi fare in Europa. Col sistema Americano il telegrafo elettrico non costa che 20 o trenta lire sterline alla lega, per cui gli Stati dell' Unione possedono ora più di 11000 miglia di linea telegrafiche. Trasmettonsi notizie da Quebec a Monreal nel nord, a Nuova Orleans nel sud, alla distanza di 2000 miglia, e si ha la risposta in due ore compreso il tempo degli indugi e quello della consegna. Da Nuova-York al fondo del Lago Wilkinson, una distanza di 1500 miglia, si ha la risposta in un'ora, e clò pegli indugi inevitabili, poiche senza questi basterebbe un tempo anche cento volte minore. La stampa telegrafica poi è un affare di moda, e il suo inventore ha già operato meraviglie, per cui col telegrafo si trasmettono distesamente le liste dei fondi pubblici. Si può dire che in America la telegrafia sia divenuta di uso domestico, poichè quegli abitanti vendono e comprano col telegrafo, col telegrafo danno i loro ordini negli alberghi, annunziano ogni vicenda famigliere, chiamano a conversare i parenti e gli amici come fonno due persone che si parlano l'uno stando in istrada e l'altro sulla finestra. E noi quando faremo altrettanto l

Madamigella Caterina Lamaitre, celebre artista francese, perì di assissia per una stufa da lei fatta incautamente riscaldare troppo prima di porsi a letto.

Leggesi nel Galignani: Una nuova manifattura di vetri è stata aperta in Venezia, in cui non solo si useranno quei processi speciali che fecero un giorno celebre questa veneta industria, ma si aggiungeranno tutte quelle migliorie che la scienza moderna ha ritrovato per renderla perfetta.

Floricoltura. - Gaglielmo Young di Edimburgo adorna i suoi giar lini con vasi a giorno che si cuoprono di fiori in guisa da simulare un tessuto di vegetabili fiorenti. - Per far ciò egli costruisce con filo di ferro dei vasi e li pone su acconci piedestalli in porecchi punti del suo giardino. Nel centro di quei vasi mette un aitro vaso di terra più o meno grande, in cui si coltivano delle ipomee, delle maraundie barclayane, dei lophospermi, dei convoyuli, delle calystegie pubescenti, delle losse, e qualunque altra piunta fiorifera serpoggiante, ed a misura che la pianta cresce la conduce sui fili a quali naturalmente si attaccano. Le foglie ed i fiori si sviluppano rapidamente, ed in poco tempo tulto il vaso si trasforma in un tessuto di lioci vivaci che fan meraviglia e diletto a vedere. - Gli aspetti di questi vasi si ponno variare quanto si vuole, ora col destinarne taluni alla coltura di un solo ed altri a molti. Nel primo caso si preferisca la calystegia pubescente, che da lungi rende immagine di un vaso contesto di roso e di porpora. Le maraundie hunno fiori sereni, violetti, rosei, bianchi, purpurei, e possono faisi arrampicare agevolmente ai fili di ferro e circoscrivere in tutte guise i vasi. I rami cadono da tai recipienti in forma di ghirlande e di treccie rendono figura di una pioggia di fiori sgorgante da un'urna fluviale. - Noi seremmo ben lieti se taluni dei nostri floricultori volessero giovarsi di questi cenni, onde far più veghi e dilettesi i lore giardini.

Certo signor Horeau ha proposto il piano di una strada ferrata sottomarina fea l'Inghilterra e la Franciati

Quando nei tentri di Roma si vuol chiamare sulla scena un attore per applaudirlo, bisogna domanderne licenza ai Superiori.

La costruzione del gran Tunnel sul Sommering è prossimo al suo compimento. In questa gigantesca opera furono occupati per 18 mesì 1800 minatori ed altri operai, ed 11 macchine a vapore.

In un accreditato giornale francese ci ha un notabile articolo, nel quate lamentasi il progrediente disfacimento dei hoschi, in cui crescono le differenti specie di China, e si chiamano i governi Americani ad ostare a un trasordine tanto funesto, loro raccomandando fervorosamente la custodia e la ristorazione di quelle selve preziose, onde non si avveri giammai la sventura che gli infermi abbiano ad essere orbati di questo vitale rimedio. -In leggere questo articolo noi abbiamo fatto eco si voti del valente scrittore, e credemmo nostro debito il deplorero un abuso che tra noi si fa ogni di più gigante e che deve riguardarsi come cagione principalissima della manomissione di quelle selve americane, vogliamo dire l'abuso che si fa dei sali chinacei, i quali vengono miseramente sprecati nelle infermità più lievi, od in quelle gravi che da Ipocrate sino a noi si sanarono sempre felicemente senza l'ajuto di questo rimedio sovrano. Cessi il cielo che noi vogliamo disconoscere le virtà potenti ed insuperabili di questo farmaco, e contrastare a quelle sapienti dottrine che ne ampliarono l'uso: no, questa non è la nostra intenzione. Noi non vogliamo che fare accorti i medicanti della necessità di economizzare un rimedio di tanta efficacia e che non può in molti casì essere da nessun altro sopperito. Oh si fucciano essi coscienza di non ministrarlo mai se non quando ci ha assoluto bisogno, poichè propinare largamente il chinino, come si fa da taluni, dove pochi grani di tartaro emetico ponno bastare a un errore non lievo. Si badino sopra futto a non farlo curando i poverelli, poichè prescrivere venli, trenta, cento grani di chinino in quei mali che ponno guarire benissimo con farmaci di picciol prezzo è peccato di lesa umanità. Si ricordino che durando ancor qualche anno ad abusare smisuratamento come si fa di questa eroica medicina, questa diverrà sempre più rara, quindi più costosa, per cui ai poveri o sarà tolta affatto, o non potranno procecciarsela che con durissimi sacrifici; accadrà in sommu quello cho è accaduto delle povere sanguisughe, che per effetto di un certo sistema di medicare che prevoise molt'anni in Francia se ne fece quello sciupio che tutti sanno, sciupio che in picciol corso di tempo ne distrusse quasi in tutta Europa In specie, così che dovemno importarne dall'Africa, e fino dalla remotissime China, e il loro prezzo si accrebbe a tale da renderle un rimedio di cui non ponno giovarsi che i ricchi e gli agiali. - Queste cose abbiamo voluto dire affine di sdebiturci di un sentito dovere, sicuri che i nostri cortesi colleghi ci sapranno buon grado di aver loro additatto un pericolo, da essi per troppo zelo di scienza trasundato, e che noi stessi non avressimo forse scorto, se gli ozi beati di cui ci privilegia il destino, non ci avesse proferto il destro di scernerlo, e se lo scritto che testè leggemmo non ce lo avesse fatto conoscere in tutta la sua grandezza.

I Romani solevano vegliare i cadaveri per otto giorni prima di darli al rogo, e, cosa incredibile! pure ve n'ebbero alcuni che per l'azione del fuoco diedero segni di vita dopo tanto tempo. E noi non possiamo ottenere che si custodiscano due soli giorni prima di tumularli. Che bella umanità!

A Venezia si sta apparecchiando la fondazione di un presepio per ricetto di poveri bambini come si è fatto a Milano.

Il fatto che mercè forti batterie elettriche si può arroventare un filo di platino, il quale riesce tagliento come un coltello, ha indotto alcuni medici ad intraprendere delle operazioni incruente con questi fili (forse allacciature od asportazioni di tumori) le quali ebbero i più felici risultati.

Il cholera è scomparso finalmente anche dalla Boemia. È singolare che anche nella prima invasione di questo morbo tremendo in Europa, questo paese sia stato quello in cui colse lo sue ultime vittime!

Si sta esplorando una miniera d'oro in Transilvania nota fino dai tempi romani, e che la storia ci dice essere stata ricca di immensi tesori.

Fra pochi giorni un Vapore comincierà le sue corse da. Venezia e poi lungo le acque del Po fino in Lombardia. Appena scoperta una miniera di carbon fossile lu un paese dell'iUngheria, il ricco proprietario fece intraprendere in questa i lavori di escavazione. Nel nostro Friuli è da parecchi anni che si scopersero, non una, ma tre grandi cave di carbon fossile, e nulla quasi si è fatto per utilizzare questi tesori!

Si spera che tra poco verrà continuato il canale Lodovicco fino al Veser, per cui il Danubio sarà congiunto col mare del Nord.

Il Governo di Francia ha decretato testè la istituzione dei consigli di Igiene pubblica. Questi saranno composti oltre che dall' Autorità Provinciale o Comunale, da medici, farmacisti, veterinari, ingegneri. Lo scopo principale di questi Consigli è il rinsanamento delle case e luoghi insalubri. Noi abbiamo fede che non andrà guari che anche la Provincia nostra verrà benedetta da così provvida istituzione.

la Fiume si erige una grandiosa fabbrica di soda e di altriprodotti chimici.

In un nuovo giornale di Bologna intitolato il Commercio troviano un articolo nel quale si raccomandano alle giovani gentili gli studii elementari di agraria ed orticoltura, e si propone che sieno istituite in queste dottrine utilissime, piuttosto che in quelle vanità in cui spendono miseramente i più begli anni della toro vita. Sapendo quanta influenza adoprino le donne nel progresso delle più utili istituzioni, e quanto il loro esempio possa invogliare gli ucmini a ben fare, uniamo i nostri voti a quelli del nostro valento confratello, perchè anco tra noi le fanciulle applicitino l'animo a queste curo, certo che se esse vi attenderanno con quell'amore che molte di loro hanno posto nell'educazione dei bachi, le cose agricole della nostra Provincia aggiungeranno mirabili avvanzamenti.

Nello stesso giornale si fa parola di una Società di mutuo soccorso pei facchini. "Le mutue associazioni, dice quel giornale, sia che assicurino la vita, le rendite, le merci, i risparmi, o ci guarantiscano contro i danni degli incendi e della grandine sempre promuovono il ben essere individuale e sociale ec. ec. Ricordiamo questa pia opera dei Bolognesi ai promotori della Società pel mutuo soccorso degli artefici ed operai di Udine, perchè questa opera non sia più a lungo un desiderio doloroso di tutti quei miseri che banno d'uopo di tanto soccorso.

A Venezia si è formata una Società allo scopo di promuovere il perfezionamento dell'economia rurale ed il miglioramento della razza bovina nelle Provincie Venete. Questa Società acquistò a tole elfetto una tenuta presso Altino, in cui si eressero delle capanne ad uso di stalle, e già si veggono in queste alcune vacche svizzere della specie più hella, per fecondare le quali si attende dall'Inghilterra un scelto toro. Facciamo plauso agli intendimenti della benemerita Società e le desideriamo propizie le sorti.

Il maestro signor Rovelli di Vimercate iniziava in quella terra le scuole serali a pro di quei giovani che, occupati durante il di, non possono attendere alle sue lezioni diurne. A questi egli insegna il comporre, l'aritmetica, la calligrafia e la morale; e noi abbiamo letto con commozione profonda un saggio dei consigli paterni che questo valent' uomo da a' suoi alunni. Dio voglia che taluno dei maestri delle nostre scuole elementari faccia altrettanto!

I lavori di tracciamento della strada ferrata fra Treviso e Udine sono compiti. La linea pedemontana su preferita alla linea bassa.

Il gran ponte che si sta costruendo sull'Adige presso Verona sarà compito entro l'anno corrente.

Il Curato don Eustachio Osti, oltre molti legali di bencficenza, lasciò all'Islituto dei Sordo-muti di Trento 100 fiorini!

G. MAMOELLI.

## COSE URBANE

### Mercato di S. Antonio

Nei giorni 15, 16, 17 segui in Udine il solità mercato di S. Aatonio. Il tempo, perche caliginoso ed annuvolato, gli fu poco propizio. — Si vide sufficente quantità di bestie bovine; da macello poche, molto magre, forastiere parecchie ed a caro prezzo. — Queste ultime provenivano dai contorni di Lubiana, comperate dai nostri al cader dei pezzi da sei, per ispenderli con meno perdita possibile.

Cavalli pochissimi: vecchi, difettosi, malattici, magri; vere rozze. — Povere bestie...1 a vederli frustere innumanamente per far che dessero segui di vila faceva pictà! — Uomini, quando impererete ad essere umani verso le bestie? Mai...! Im—

parate prima ad esserlo coi vostri fratelli.

Una cosa da osservarsi, e che altra volta ho citata, è l'inconvenienza di chi prova i cavalli alla capezza, fra la gente. Come si fanno adesso queste prove, si possono esporre a gravi rischi gli astanti: e, che ciò non sia improbabile lo dimostra il caso d'una donna, ch'ho veduta io, per un urto d'un cavallo gettata à terra con danno notevole della persona.

GIOV. CALIER peterinario.

- Udiamo nuovi lagni circa l'illuminazione notturna da noitante volte censurata per la totale inosservanza dell'Impresa ai
  patti del contratto nei paveri, nell'oglio, e nel personale. —
  Credevamo invero, quando ci venne detto che il Comando d'Ala
  dell'I. R. Gendarmeria aveva reclamato su questo importante
  oggetto, di non essere più in bisogno di tener parola sulla il
  luminazione, ma ci siamo ingannati: i diffetti di quel giorno
  sussistono oggi, o il personale seguita a tenersi vestito a mo
  dei Lazzaroni senza un distintivo. Avevamo inteso che la
  Commissione degli incendi fosse stata proposta nell'ultimo Consiglio per assistere quella all'Ornato a cui è devoluta la sorveglianza dell'illuminazione, ma neppur questo si è verificato.
- Fummo assicurati che li Municipio assumer deve due stradini per la polizia stradale di questa città. Preghiamo a nome di tutti i signori Preposti a metter in attività questo servizio, perchè i marciapiedi sono così coperti di fango che pare di camminare per un villaggio anziche in una città. Auco quei spessi depositi di melme che si vedono a questi giorni a fianco dei marciapiedi sono da villaggio. —
- Chi ha bisogno è importuno ed è per questo che noi dobbiamo esserio e lo saremo fin a tanto chè ci avrà dato di conseguire lo scopo pel quale peroriamo. - Di acqua, di acqua da bere, di acqua buona sentiamo necessità, quindi grideremo appo tutti, in ogni luogo, e sempre perchè si din effetto ni progetto della condotta di quella di Lazzacco nelle nostre fontone. - Per questo lavoro da più anni si incassa un deziato sui generi di prima necessità e si hanno cartelle del Monte L. V. per oltre cento mila lire. - Egli è vero che alcuni vorrebbero invece dell'acqua di Lazzacco che si esperissero delle prove in Chievris per un pozzo artesiano, progetto vecchio che il Municipio con sano criterio proponeva molti anni sono onde servisse anco di atudio per l'apertura di altri pozzi nei paesi che diffettano d'acqua, progetto che sarebbe stato attuato se i partigiani del Ledra non lo avessero opposto, progetto che oggi potrebbe rimettersi a vita nella circostanza che l'arte ha fatti molti progressi in ciò e che la spesu sarebbe limitatissima. -All' opera dunque, o da Lezzacco quando personale garanzia si abbia per la sicurezza del buon esito, o dalle viscere della terra si tolga l'acqua per darla al più presto senza nuove ambagi ai cittadini che la domandano.
- L' Alchimista ebbe altra volta a tener parola sul bisogno di veder regolate la amministrazioni delle Chiese, ed ebbe la soddisfazione di esser sentito. Solo nel Comune di Udine si diffetta ancora dei resoconti di queste amministrazioni poste sotto la sua sorveglianza non essendo ancora, dacche la legge

# CRONACA SETTIMANALE

Dall'opera inglese del signor Walkins sull'uso della telegralia elettrica in America compendiamo i seguenti cenni: + 1 fili telegrafici agli Stati-Uniti sono sempre allo scoperto, e non solo nelle campagne, ma enco lungo le contrade principali delle città, quindi si possono vedere sulle vie di Boston, di Baltimora, di Nuova-York eo. ec. Il rig. Valkius chiama quindi ridicolo e dennoso l'uso di seppellire i fili telegrafici come suolsi fare in Europa. Col sistema Americano il telegrafo elettrico non costa che 20 o trenta lire sterline alla lega, per cui gli Stati dell' Unione possedono ora più di 11000 miglia di linea telegrafiche. Trasmettonsi notizie da Quebec a Monreal nel nord, a Nuova Orleans nel sud, alla distanza di 2000 miglia, e si ha la risposta in due ore compreso il tempo degli indugi e quello della consegna. Da Nuova-York al fondo del Lago Wilkinson, una distanza di 1500 miglia, si ha la risposta in un'ora, e clò pegli indugi inevitabili, poiche senza questi basterebbe un tempo anche cento volte minore. La stampa telegrafica poi è un essare di moda, e il suo inventore ha già operato meraviglie, per cui col telegrafo si trasmettono distesamente le liste dei fondi pubblici. Si può dire che in America la telegrafia sia divenuta di uso domestico, poichè quegli abitanti vendono e comprano col telegrafo, col telegrafo danno i loro ordini negli alberghi, annunziano ogni vicenda famigliere, chiamano a conversare i parenti e gli amici come fonno due persone che si parlano l'uno stando in istrada e l'altro sulla finestra. E noi quando faremo altrettanto l

Madamigella Caterina Lamaitre, celebre artista francese, perì di assissia per una stufa da lei fatta incautamente riscaldare troppo prima di porsi a letto.

Leggesi nel Galignani: Una nuova manifattura di vetri è stata aperta in Venezia, in cui non solo si useranno quei processi speciali che fecero un giorno celebre questa veneta industria, ma si aggiungeranno tutte quelle migliorie che la scienza moderna ha ritrovato per renderla perfetta.

Floricoltura. - Gaglielmo Young di Edimburgo adorna i suoi giar lini con vasi a giorno che si cuoprono di fiori in guisa da simulare un tessuto di vegetabili fiorenti. - Per far ciò egli costruisce con filo di ferro dei vasi e li pone su acconci piedestalli in porecchi punti del suo giardino. Nel centro di quei vasi mette un aitro vaso di terra più o meno grande, in cui si coltivano delle ipomee, delle maraundie barclayane, dei lophospermi, dei convoyuli, delle calystegie pubescenti, delle losse, e qualunque altra piunta fiorifera serpoggiante, ed a misura che la pianta cresce la conduce sui fili a quali naturalmente si attaccano. Le foglie ed i fiori si sviluppano rapidamente, ed in poco tempo tulto il vaso si trasforma in un tessuto di lioci vivaci che fan meraviglia e diletto a vedere. - Gli aspetti di questi vasi si ponno variare quanto si vuole, ora col destinarne taluni alla coltura di un solo ed altri a molti. Nel primo caso si preferisca la calystegia pubescente, che da lungi rende immagine di un vaso contesto di roso e di porpora. Le maraundie hunno fiori sereni, violetti, rosei, bianchi, purpurei, e possono faisi arrampicare agevolmente ai fili di ferro e circoscrivere in tutte guise i vasi. I rami cadono da tai recipienti in forma di ghirlande e di treccie rendono figura di una pioggia di fiori sgorgante da un'urna fluviale. - Noi seremmo ben lieti se taluni dei nostri floricultori volessero giovarsi di questi cenni, onde far più veghi e dilettesi i lore giardini.

Certo signor Horeau ha proposto il piano di una strada ferrata sottomarina fea l'Inghilterra e la Franciati

Quando nei tentri di Roma si vuol chiamare sulla scena un attore per applaudirlo, bisogna domanderne licenza ai Superiori.

La costruzione del gran Tunnel sul Sommering è prossimo al suo compimento. In questa gigantesca opera furono occupati per 18 mesì 1800 minatori ed altri operai, ed 11 macchine a vapore.

In un accreditato giornale francese ci ha un notabile articolo, nel quate lamentasi il progrediente disfacimento dei hoschi, in cui crescono le differenti specie di China, e si chiamano i governi Americani ad ostare a un trasordine tanto funesto, loro raccomandando fervorosamente la custodia e la ristorazione di quelle selve preziose, onde non si avveri giammai la sventura che gli infermi abbiano ad essere orbati di questo vitale rimedio. -In leggere questo articolo noi abbiamo fatto eco si voti del valente scrittore, e credemmo nostro debito il deplorero un abuso che tra noi si fa ogni di più gigante e che deve riguardarsi come cagione principalissima della manomissione di quelle selve americane, vogliamo dire l'abuso che si fa dei sali chinacei, i quali vengono miseramente sprecati nelle infermità più lievi, od in quelle gravi che da Ipocrate sino a noi si sanarono sempre felicemente senza l'ajuto di questo rimedio sovrano. Cessi il cielo che noi vogliamo disconoscere le virtà potenti ed insuperabili di questo farmaco, e contrastare a quelle sapienti dottrine che ne ampliarono l'uso: no, questa non è la nostra intenzione. Noi non vogliamo che fare accorti i medicanti della necessità di economizzare un rimedio di tanta efficacia e che non può in molti casì essere da nessun altro sopperito. Oh si fucciano essi coscienza di non ministrarlo mai se non quando ci ha assoluto bisogno, poichè propinare largamente il chinino, come si fa da taluni, dove pochi grani di tartaro emetico ponno bastare a un errore non lievo. Si badino sopra futto a non farlo curando i poverelli, poichè prescrivere venli, trenta, cento grani di chinino in quei mali che ponno guarire benissimo con farmaci di picciol prezzo è peccato di lesa umanità. Si ricordino che durando ancor qualche anno ad abusare smisuratamento come si fa di questa eroica medicina, questa diverrà sempre più rara, quindi più costosa, per cui ai poveri o sarà tolta affatto, o non potranno procecciarsela che con durissimi sacrifici; accadrà in sommu quello cho è accaduto delle povere sanguisughe, che per effetto di un certo sistema di medicare che prevoise molt'anni in Francia se ne fece quello sciupio che tutti sanno, sciupio che in picciol corso di tempo ne distrusse quasi in tutta Europa In specie, così che dovemno importarne dall'Africa, e fino dalla remotissime China, e il loro prezzo si accrebbe a tale da renderle un rimedio di cui non ponno giovarsi che i ricchi e gli agiali. - Queste cose abbiamo voluto dire affine di sdebiturci di un sentito dovere, sicuri che i nostri cortesi colleghi ci sapranno buon grado di aver loro additatto un pericolo, da essi per troppo zelo di scienza trasundato, e che noi stessi non avressimo forse scorto, se gli ozi beati di cui ci privilegia il destino, non ci avesse proferto il destro di scernerlo, e se lo scritto che testè leggemmo non ce lo avesse fatto conoscere in tutta la sua grandezza.

I Romani solevano vegliare i cadaveri per otto giorni prima di darli al rogo, e, cosa incredibile! pure ve n'ebbero alcuni che per l'azione del fuoco diedero segni di vita dopo tanto tempo. E noi non possiamo ottenere che si custodiscano due soli giorni prima di tumularli. Che bella umanità!

A Venezia si sta apparecchiando la fondazione di un presepio per ricetto di poveri bambini come si è fatto a Milano.

Il fatto che mercè forti batterie elettriche si può arroventare un filo di platino, il quale riesce tagliento come un coltello, ha indotto alcuni medici ad intraprendere delle operazioni incruente con questi fili (forse allacciature od asportazioni di tumori) le quali ebbero i più felici risultati.

Il cholera è scomparso finalmente anche dalla Boemia. È singolare che anche nella prima invasione di questo morbo tremendo in Europa, questo paese sia stato quello in cui colse lo sue ultime vittime!

Si sta esplorando una miniera d'oro in Transilvania nota fino dai tempi romani, e che la storia ci dice essere stata ricca di immensi tesori.

Fra pochi giorni un Vapore comincierà le sue corse da. Venezia e poi lungo le ucque del Po fino in Lombardia.